maggiori spese postali.

AMSTELVE ! ON!

and an an and an and

Esce tutti i giorni eccettuata la Do-Udine a domicilio . . . L. 18 In tutto il Regno . . . . . 20

Semestre e trimestre in proporzione.

Per gli Stati esteri aggiungere le

Un numero separato . . Cent. 5 arritrate . . > 10

gracos con conservang

VENETO ORIENTALE

りょうりとくりりょうりから

Inserzioni nella terza pagina cent. 15 per lines. Annuozi in quarta pagina cent. 10 per ogni linea o spazio di linea. Par più inserzioni prezzi da conventrai.

ettere non affrancate non si ricevono no si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende all'Edicola, alt's Empor a Georga'i s in piazza V. E., dai Tabaccai in piazza V. E., in Mercatovecchio ed in Via Daniele Manin. 

## Il diritto d'interpellanza

Uno dei diritti più sacri spettanti ai ai deputati è certo quello d'interpellanza, e crediamo che il toglierlo sarebbe un attentato alla libertà, non solo dei rappresentanti della nazione, ma a quella pure di tutti i tutti i cittadini.

Ma se di questo diritto viene fatto un soverchio abuso, allora esso perde molto della sua importanza ed efficacia e si tramuta in un inutile perdi il tempo a grave scapito della discussione di quelle leggi che sono di vitale interesse.

Da qualche tempo la nostra Camera è continuamente afflitta da numerose interpellanze e interrogazioni le quali di solito, occupano per lo svolgimento e relativa discussione e risposta, metà del tempo che dura la seduta od anche la seduta intera.

Noi leggiamo spesso i resoconti delle sedute di altri parlamenti ma in nessuno troviamo che le interpellanze abbondino talmente, come a Montecitorio.

Si potrebbe mettere un argine ad uno stato di cose, il cui risultato è di togliere serietà al diritto d'interpellanza e di far perdere alla Camera tempo prezioso?

Confessiamo che sono molto difficili suggetimenti su tale questione, non poten losi in alcun modo ammettere che venga menemato il diritto d'interpel-

Il modo di por rimedio a questo male sta nei deputati stess, poiché dipendo esclusivamente da loro di presentare le interpellanze.

Il regolamento, come dice la parola, potrà regolare la discussione ma non mai impedire le interpellanze.

Dicesi che al parlamento viene mandato il fiore della nazione e questo flore dovrebbe essere dunque composto degli uomini migliori per studi, per intelliganza, per educazione e da essi la nazione avrebbe diritto di attendersi un comportamento di persone a modo s per bene, che non stanchino la pazienza del presidente a abusino della fiducia riposta in loro dagli elettori.

Non sono molti i deputati che si dedicano alla parte d'interpellanti perpetui; ma sono già troppi, tanti che bastano ad impedire che i lavori procedano speditamente.

## APPENDICE

## SPES, ULTIMA DEA

Nora Levi era felice del suo amore. felice di sapersi riamata. Usa fin da bambina alla completa assenza d'ogni affetto gentile, si era aggrappata, colla tenacità dell'edera, a quel suo caro che doveva essere il suo appoggio, il suo conforto, che doveva, colle sue premure ed il suo affetto, compensarla della solitudine e della tristezza che aveva vegliato sulla sua infanzia e sulla sua gioventu.

Cost, con tutto l'ardore del suo cuere affettuoso, con tutta la passione della sua anima entusiasta, ella amava Enrico Landi.

Nella profonda umiltà della sua mente ingenua, Nora, sapendo di non esser bella, non poteva indovinare perchè Eurico amasse lei, proprio lei, intelligente e simpatica, ma bon bella, e ne faceva

un merito maggiore al giovane. Nessuno conosceva il loro segreto, ed essi devevano accontentarsi di uno sguardo, d'una furtiva stretta di mano, ricambiata tacitamente negli splendori d'una festa, d'un breve colloquio tra le rumorose conversazioni, nei caldi salottini delle amiche di Nora.

Aspettava che la giovinetta diciottenne toccasse i vent'anni, poi egli l'avrebbe domandata al padre.

Nessuno dei deputati dei 3 collegi di Udine, fortunatamente, si trova nella suddetta categoria; essi interpellano solamente su argomenti di reale importanza, come è il caso dell'onor, de Puppi che ha presentato interpellanza sul fatto avvenuto nel territorio di Manzano, dove guardie di finanze austriache minacciarono cittadini italiani.

Noi vorremmo che la questione delle troppe interpellanze venisse seriamente discussa dalla stampa italiana; poichè da un'ampia e ragionata discussione potrebbe forse sorgere il rimedio che da tanto tempo si cerca e che nessuno finora ha trovato.

Bisognerebbe incominciare una vera crociata contro gl'interpellanti di professione, i quali scalzano l'autorità del Parlamento e fanno ritenere che a Montecitorio molti si fanno mandare all'unico scopo di far del chiasso e di far parlare di sè.

Fert

Su questo stesso argomento il Corriere di Sicilia fa le seguenti osservazioni:

A chi segue i resoconti delle tornate parlamentari due tristi fenomeni cadono presto sott' occhio.

Due fenomeni, pervenuti ad un grado di eccessiva acutezza, talchè si sono palesati subito alle prime adunanze dei deputati, sanza bisogno, come prima, che, come dicesi comunemente, l'ambi-nte si scaldi.

E sono: la mania dello scaodalo insista in taluni onorevoli, fra i quali primeggia l'onor. Imbriani; è l'abuso incompatibile del diritto di interpel-

Per ciò che riguarda i rumori, gli incidenti e il linguaggio sconveniente dell'on. Imbriani, è questione di energia presidenziale, ed il brutto fatto po-

trebbe da un giorno all'altro sparire. Più seria la cosa è per quel che si riferisce alla mania d'interpellazione da cui pare siano stati presi i deputati,

I lettori possono rilevare dai resoconti parlamentari che il telegrafo ci invia l'immensa colluvie d'interpellanze e d'interrogazioni, piovute testè sul banco della presidenza.

Che il Ministero le abbia accettate non scusa il mal costume. Il Governo volle dar prova di longanimità e di deferenza verso la Camera, ma questa spatura il suo mandato, ed intralcia il lavoro più serio, cui principalmente è chiamata.

E non solo ciò, ma avviene, come giustamente ebbe a rilevare l'on. Fortis,

Cosi, pian piano, mentre s'avvicinava l'epoca fissata, Nora, colla sua giovanile fantasia, andava tessendo d'oro il bianco velo del suo avvenire che le si affacciava tranquillo, ridente, felice.

Ma un giorno le parve d'accorgersi che Eurico tentasse quasi di sfuggirla, non cercando più, come prima, le occasioni di starle vicino, di parlarle. Spesso quando ella, sorridente, cercava di fissarlo in volto, il suo sguardo imbarazzato si distoglieva da lei, confuso.

Nora non voleva dubitare, ma a poco a poco la verità si faceva strada nell'animo suo ed ella colla sicurezza indovina della fanciulla che ama, vedeva dipinte sul volto di Enrico le lotte, gli scoraggiamenti, i tentativi per sottrarsi a quella catena di flori che già gli era diventata pesante ed uggiosa.

Così continuarono ancora qualche tempo. Ma Nora soffriya, ma Nora non poteva più resistere cosi. Era coraggiosa la fanciulla e nella sua persona snella, flessibile, sottile, si celava un'anima forte, temprata alle lotte ed ai dolori. Decise dunque di parlargli, di venire con lui ad una spiegazione che la togliesse da quelle angustie, da quegli spasimi.

Una sera, mentre erano raccolti nel caldo salottino d'una loro amica comune, approfittando di un istante in cui i pochi amici raccolti erano immersi in una geniale discussione, Nora Levi si avvicinò ad Enrico ed un po'atimorosa gli mormord:

- Contate di venire domani sera

che le interpellanze riferentisi a gravi questioni politiche, trovandosi innanzi una sterminata serie di altre questioni futili o di mediocre importanza, e dovendosi, per volere del regolamento, svolgersi per turno di presentazione, perdono ogni carattere ed ogni valore.

Ora ai deputati è commesso un supremo compito legislativo innanzi tutto, oltre al controllo degli atti del potere esecutivo. E' l'eccesso di questo spirito sinda-

catore che spinge gli onorevoli di Montecitorio a continue interrogazioni ed interpellanze al potere esecutivo. Non bisogna dimenticare che la base

del nostro diritto pubblico interno consiste nell'indipendente, sebbene armonico, funzionamente dei grandi poteri dello Stato, entro l'orbita segnata dalle leggi fondamentali.

Qualunque invasione, qualsiasi inframmittenza dell'un potere nel campo dell'altro non può che ingenerare disordine nella vita pubblica nazionale; non può che riuscire à detrimento della libertà, perchè all'equa ripartizione del potere fra tutti, sostituisce naturalmente la preponderanza e quindi la tirannia di un solo fra quelli.

La storia offre non scarsi esempi di tirannie derivanti dalla confusione dei pubblici poteri.

Ora nei regolamenti interni della Camera, o nelle leggi non vi è mezzo pratico di porre argine all'esorbitanza nello esercizio di un diritto. La misura e la moderazione non possono aversi che dagli stessi deputati, i quali devono possedere naturalmente il senso dell'opportunità, e sovratutto devono preoccuparsi dei veri interessi nazionali, più che delle

piccole quisquilie locali ed elettorali,

## Probabile crisi parziale nel Ministero Le dichiarazioni di Kalnoky

Il Comune di Padova dà le seguenti informazioni:

Secondo le ultime notizie da Roma il riavvicinamento al ministero di alcuni fra gli nomini più notevoli dell'estrema sinistra è nun solo sicuro, ma più accentuato di quanto apparisce dalle parole di qualche giornale.

La scissura nelle file di quella parte della Camera sarebbe così profonda, che si parla di attriti vivacissimi e tali da rendere assai difficile la conciliazione.

Prende consistenza la voce che il riavy:cinamento di cui si tratta metterebbe quanto prima il ministero nella pecessità di qualche modificazione, anche in vista della posizione un po' debole, nella quale fu messo dalle circostanze qualcuno dei titolari attuali.

E' confermata la notizia di spiegazioni rassicuranti date da via privata

alla festa della contessa Macchi? Debbo parlarvi.

Egli si rivolse e, per la prima volta in tutta la sera, la guardò attentamente.

La quel momento, nella semioscurità della lampada rosea che ammorbidiva i contorni e sfumava le tinte, Nora era bella. Semplicissima nel suo abito rosso vivo stretto alla vita da un largo nastro di seta, coi capelli bruni ed abbondanti ravvolti morbidamente ed ornati da due tenui fili d'oro alla greca, cogli occhi belli intenti fissi in lui, quegli occhi scuri che avevano dei riflessi strani, che sembrayano ora verdi, ora castani, ora neri, Nora era bella.

Egrico rimase un istante muto, poi rispose, piano - Verrò

Infatti la sera dopo si trovarono insieme. Era il colmo della festa e nesauno badava a loro. Ella lo invitò a seguirla ed entrarono nel salottino da lavoro della padroncina di casa, in quel momento deserto.

Rimasero un istante silenziosi, Enrico aspettando, Nora indecisa. Nel vano della finestra splendeva, come un rettangolo argenteo e luminoso, un raggio di luna. La fanciulla, commossa, alzò per un istante la bianca tenda di trina e guardò quella notte tranquilla, quella pace solenne, quelle stelle che brillavano tremule e dolci. Poi lasciò cadere la cortina e al ri-

volse. Eurico, in piedi, attendeva. Ella gli disse solamente, piano ;

- Mi amate ancora?

dal gabinetto di Vienna circa le famose dichiarazioni del ministro Kal-

Queste spiegazioni mitigano in parte il significato di quanto il ministro disse circa i rapporti fra l'Italia e il Papato: non si può dire tuttavia che l'opinione pubblica rimanga tranquilla e molto meno soddisfatta circa le idee, che si hanno a Vienna in argomento, visto che furono esternate non in colloqui confidenziali, ma dinanzi alle delegazioni del-

## Proteste fuori di luogo

Piovono al ministero le proteste contro l'applicazione del catenaccio.

Ne sono pervenute da parecchie parti d' Italia.

Numerose proteste e sollecitazioni perchè l'aumento delle tariffe doganali non venga approvato sono state ricevute anche da deputati, ma specialmente dalla Commissione del bilancio.

Tutto tempo sprecato, perchè è certo che pochi prenderanno in considerazione tali proteste.

#### La supremazia dell'Inghilterra in Oriente messa in pericolo dalla Francia

La Kreutzzeitung ha da Costantinopoli una grave notizia : il Governo turco. dopo aver frapposto mille difficoltà, ha sanzionato l'acquisto per conto della Francia, all'angolo sud-ovest dell'Arabia di faccia a Perim. Questo territorio chiamato Cheik Saik ha un'estensione di 165,000 ettari.

La Kreutszeitung soggiunge:

. L'occupazione di Cheick Saik per parte della Francia significa che fra non molto l' lughilterra non sarà padrona assoluta del Mar Rosso. Noi crediamo che grazie a questo trattato, la Francia. quando sia alleata con la Russia, metterà in pericolo la supremazia dell'Idghilterra in Uriente. »

#### La chiusura di un stabilimento importante

Giunge notizia da Savona, che come si supponeva, l'altroieri si chiuse l'importante stabilimento metallurgico Tardy e Benech. I 400 operai che vi lavorano rimasero da un momento all'altro senza

L'esposizione finanziaria

Il Commercio di Milano, che è uno dei migliori giornali commerciali d'Italia serive:

«L'esposizione finanziaria fatta ieri dal» l'on. Luzzatti è riuscita un glossario naturale del discorso a Milano del presidente del Consiglio.

All' improvvisa domanda egli stette, immobile, sorpreso. Ma Nora, incalzandolo, nervosa, colle lagrime agli occhi, non gli lasciò tempo a riflettere, a proruppe veemente, agitata:

— Oh no! non mi amate più! Non abbassatevi a mentire, almeno. Confessatelo che siete già stanco di me, del mio amore! Che forse un'altra - ed un singhiozzo le saliva dal cuore - che forse un'altra ha già preso posto:

Poi venuero le preghiere, le suppliche: - Ma che cosa vi ho fatto io, per togliermi il vostro amore, io che vi ho dato tutta l'anima mia, che dal giornoin cui mi confessaste il vostro amore non ebbi un pensiero che non fosse per voi? Che cosa vi ho fatto, per lasciarmi ancora sola, triste, in mezzo al lusso che mi circonda e che io disprezzo? Di chi è la colpa se voi non mi amate più? Ma ditelo almeno: mi amate ancora? Mi amate ancora?

Ed Eurico triste e grave, rispose :

- Non vi aino più.

Allora Nora tacque, come se non aspettasse quella risposta che aveva deciso del suo avvenire.

Tacque, poi ad un tratto ruppe in pianto celando il volto tra le mani, Enrico, imbarazzato e forse intastidito, mormord:

- Nora !

Ella alzando la testa bruna, dove sul bianco viso le lagrime segnavano due lucide strisoie, gli stese la mano e gli diase :

- Non vi serbo rancore. Mi avete-

Le stesse qualità che si riscontrarono allora nelle parole dell'on. Di Rudini caratterizzano quelle testè pronunciate nell'assemblea legislativa dal ministro del Tesoro: cioè la sincera schiettezza e la coraggiosa esposizione della nostra situazione attuale: due pregi modesti, è vero, ma dei quali non erano eccessivamente dotate le esposizioni finanziarie di tanti ministri tramontati.

Crediamo che il discorso di ieri avrà una certa efficacia utile sul nostro credito estero.

Tutto sta ora che Governo a Parlamento, d'accordo, si occupino con fermezza ad attuare i provvedimenti indicati come idonei a migliorare le nostre condizioni economiche ed a rinvigorire il credito nazionale. »

## L'Italia e la stampa Ungherese

L'ufficioso ed autorevole giornale Pester Lloyd, scrive che il ministro Kalnoky non parlò nel famoso suo discorso della questione romana, ma della questione papale; cicè della posizione personale del Papa di fronte alla sovranità Italiana, il Papa dovendo essere perfettamente libero, nè suddito di alcun Stato, II

Ma, soggiunge il citato giornale, nella questione interna dell' Italia col Papato nessuno deve immischiarsi; se il Re e ii Papa non potessero coabitare in Roma, non il Re d'Italia, ma il Papa dovrebbe andarsene.

## Il bilancio preventivo pel 1892-98

Diamo per intero gli stati di previsione del bilancio della spesa per l'esercizio 1892-93.

Bilancio degli esteri - Questo bilancio segna lire 515,600 di miglioramento di fronte al bilancio in corso, risultante specialmente da lire 100,000 di diminuzione sulle spese per le scuole estere, e da 380,000 per le spese d'A-

Il bilancio, oltre a queste nuove economie, rispecchia anche gli effetti contabili di due riforme, cioè: la soppressione del ruolo di concetto nella carriera interna colla assegnazione agli uffici del ministero dello stesso personale che negli uffici esterni diplomatici e consolari sostiene le analoghe mansioni; l'aumento del ruolo organico del personale del ministero di quindici posti di ufficiali d'ordine di terza classe per nominarvi altrettantiscrivani straor-

Bilancio dell'interno - Esso registra pella parte ordinaria una economia di lire 2,509,338 e nella parte straordinaria una economia di lire 517,280.

Il bilancio complessivamente ascende a lire 56,681,388 da cui, dedotte per

distrutto tutti i più bei sogni della mia povera vita, avete rotto tutto l'incanto della mia triste gioventù, ma non vi serbo rancore. Un giorno se il dolore vi assalisse, sa sentiste il bisogno d'un affetto gentile, ricordatevi di me.

Egli le strinse la manina tremante, commosso da quell'umiltà, da quell'abnegazione, da quella sublime bonta di animo.

Disse ancora piano: - Perdono. Poi usci.

La fanciulla lo segui collo sguardo

finchè la portiera di velluto ricadde, S'avvicinò ancora alla finestra, appoggiando il volto infiammato al ge-

lido vetro e stette immobile, guardando nel buio, piangendo, lacerando colle manine convulse le trine del suo fine fazzoletto ricamato. E pensava che forse nell'avvenire

egli si sarebbe ricordato di lei, che in' un momento di sconforto, di dolore, ella avrebbe forse potuto giovargli and cora e' dopo che egli aveva spezzato. così duramente quel cnore, quell'anima, quell'avvenire, quei sogni smaglianti della sua fantasia giovanile, ella, nella semplicità della sua anima, sperava di poterai ritrovare augora in un momento di sconforto, sul cammino di lui, pensava al modo di fargli ancora del bene, sorreggendolo colla sua manina bianca ma forte, col fine sorriso affettaoso della sua bocca, coll'aiuto del suo onore.

200

proventi diversi lire 16,409,036i si ha una rimane: za passivi di liro 40,172,301. Bitancio d'istruzione pubblica -Vi ha una diminuzione di lire 475,449 nella spesa ordinaria e di lire 312,645 nella spesa straordinaria. Le principali riduzioni sono: lire 187,755 negli attuali assegni per spese facoltative; lire 279,850 nelle dotazioni; L. 302,060 per cessazione di spese straordinarie.

Alle riduzioni si contrappongono alcuni aumenti, risultandone però una diminuzione netta di lire 788,094, che potrà aumentare se il Parlamento approverà i progetti relativi al Consiglio superiore dell'istruzione publica ed all'ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale,

Bilancio dei lavori pubblici - Presenta nella spesa ordinaria un aumento di lire 1,590,230 e nella straordinaria un aumento di lire 24,296,611.

Ma se il Parlamento approvasse diverse riduzioni proposte con appositi progetti di legge alle somme iscritte in bilancio secondo le vigenti leggi, ne risulterebbe nella parte ordinaria un aumento di lire 1,590,230, mentre nella parte straordinaria si otterrebbe una riduzione di lire 54,486,727, cioè una riduzione complessiva effettiva di lire 52,896,497.

Bilanci delle poste e telegrafi — Si ottiene ona riduzione di lire 970,000 sulle spese ordinarie, di lire 320,000 sul personale, e di lire 300,000 pel progetto di legge riguardante le rinnovate convenzioni.

Bilancio di agricoltura, industria e commercio — Questo bilancio segna un'economia di lire 230,664 nella spesa ordinaria, ed una economia di lire 482,597 sulla spesa straordinaria.

Le economie ascenderebbero a lire 1898,277, ma di fronte L. 185,015 di aumento, si riducovo a L. 713,261.

Bilancio della marina - Havvi una diminuzione di lire 3,275,000 nella parte ordinaria e di lire 925,000 nella parte straordinaria.

Diminuisconsi di 400,000 lire lo stanziamento per acquisto di siluri, di lire 300,000 quello per la difesa delle coste, di lire 321,450 quello pei premi di navigazione ai piroscafi, di lire 473,525 quello pei premi dinavigazione ai velieri. Bilancio della guerra. - Parte ordinaria lire 242,440,764. Parte straordinaria lire 4,450,000. In totale lire 246,890,764.

Dedotte le partite di giro figurative, la quota di spesa degli allievi delle scuole militari, i produtti dei fitti demaniali in lire 6,258,324 la spesa com plessiva ordinaria e straordinaria si riduce a lire 240,632,440.

Il bilancio presenta una economia di lire 708,200 nella parte ordinaria e di lire 3,300,000 nella parte straordinaria.

Se si comprendono nel 1892-93 lire 8,600,000 autorizzate dalla legge 28 giugno 1891 e rimaste fuori bilancio, vi ha fra i due esercizi una differenza in meno di lire 12,603,200.

Però questa riduzione ascenderà s lire 13,603,200 colla approvazione dei progetti di legge sull'ordinamento e sugli stipendi dell'esercito che frutteranno un'economia di un milione nelle spese ordinarie.

Bilancio delle finanze. — Le spese effettive presentano una diminuzione nella parte ordinaria di lire 11,983,719, nella parte straordinaria di lire 83,455.

Però tenendosi conto delle diminuzioni aventi riscontro con minori entrate corrispondenti per lire 5,789,200, l'effettivo miglioramento del bilancio riducesi a lire 6,277,974.

Contribuirono a questo miglioramento la nuova tariffa del giuoco del lotto; la limitazione dello stanziamento pei lavori del nuovo catasto; la diminuzione nelle restituzioni dei diritti doganali cagionata dal decremento dell'esportazione dei prodotti n base di zucchero; l'economia sulle paghe agli operai delle manifatture tabacchi in seguito ad un migliore ordinamento dei lavori; la minore spesa occorrente per la compra dei tabacchi; infine le riduzioni conseguite mediante un accurato e minuto esame sopra tutti i capitoli del bilancio, specie di quelli relativi alle spese facoltative.

Bilancio della giustizia. — Presenta lire 578,434 d'economia nella parte ordinaria, e lire 503,623 d'economia nella parte straordinaria.

Queste economie ottengonsi specialmente con una riduzione di lire 163,510 sul personale delle magistrature giudiziarie, di lire 560,000 sulla costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

La spesa reale complessiva, diffalcate le partite di giro, ascende a lire 33, 063,089. Ma contrapponendovi quanto riscuotesi dallo Stato, in lire 29,768,728, ne risulta che per l'amministrazione della giustizia resta un carico effettivo in bilancio per sole lire 3,294,360.

Il bilancio del fondo pel culto presenta un miglioramento di lire 2,169,072, cioè; aumenti sulle entrate lire 1,220, 571, riduzioni sulle spese lire 948,500.

#### PROCESSO DE MASSAUA Livraghi condannato all'ergastolo

Ieri a Massaua continuò il processo contro Livraghi e i suoi compagni. I dispacci recano le deposizioni degli

ultimi testimoni. L'interprete Dumas disse che il capitano Vismara lo informò che Livraghi

avrebbe avuto 20,000 lire sul bottino preso a Getheon. Il delegato Bondi disse che Getheon

fu ucciso per ordine di Livraghi. Quindi l'avvocato fiscale ebbe la parola per la requisitoria che fu ascoltatissima.

Livraghi e Abdel-Rahman li ritiene colpevoli di omicidio volontario di Getheon: a Livraghi accorda le attenuanti; e gli altri imputati li ritiene innocenti perchè ubbidirona agli ordini avuti.

Concluse la requisitoria domandando il non luogo a procedere contro Adam e le nove guardie indigene: la condanna di Livraghi all'ergastolo, e la pena di morte contro Abdel-Rahman.

#### Il « catenaccio » è costituzionale

Telegrafano da Roma, 2:

La Giunta del bilancio esaminò oggi il progetto per la conversione in legge del decreto pel Catenaccio.

Gli on. Fertis e Bonacci proposero la pregiudiziale, dichiarando incostituzionale il Catenaccio, perchè il progetto fu ripresentato nella stessa sessione mentre era già stato respinto dalla Camera.

La Giunta, su proposta dell'on. Sonnino, respinse la pregiudiziale dichiarando il progetto costituzionale.

#### Il processo del 1º maggio

Il processo del 1º maggio sarà ripreso il giorno 5 gennaio. Presiedera Osterman presidente del Tribunale. Il P. M. sarà rappresentato dal barone

## Esplosione di dinamite

Scrivono da Parigi I;

Iersera successe un'esplosione di dinamite nelle vicinanze dell'Arco di Trionfo. Andarono in frantumi moltissimi vetri e parecchi alberi rimasero scortecciati. Ignorasi l'autore.

## PARLAMENTO NAZIONALE Senato del Regno

PRES. FARINI. Si apre la seduta alle 2.30.

Rossi Alessandro svolge la sua interpellanza sugli intendimenti del governo circa l'interdizione del lavoro domenicale. Egli svolge largamente la questione dichiarandosi favorevole all'introduzione del riposo domenicale, additandone i vantaggi igienici, economici e morali.

Il ministro Chimirri riconosce giusti ragionamenti di Rossi, ma non crede consigliabile di adottare ora un simile provvedimento.

Proporrà però dei progetti in questo senso e di maggior efficacia di quelli presentati finora.

Riprendesi poi la discussione del progetto di modificazione del codice di procedura penale. Alcuni emendamenti proposti da Auriti, Miragli e Bartoli all'art. 236, sono accettati dal ministro e dal relatore e si rinviano all'ufficio centrale per il coordinamento.

Approvansi con piccole varianti le modificazioni agli art. 252 e 258. Quindi si leva la seduta alle 5,40,

## Camera dei Deputati.

PRES. BIANCHERI.

Si apre la seduta alle 2.15. Giuraco alcuni deputati fra i qual Billia (Udine I).

Si convalida l'elezione di Piccolo Cupani (già consigliere del tribunale di Massaua) che presta giuramento.

Si accettano la dimissioni del depu-

tato Falconi (Campobasso). Bonghi svolge la sua proposta sulle incompatibilità parlamentari, che viene

presa in considerazione, Pelloux risponde a Imbriani circa un grave caso che sarebbe venuto a Genova alla porta di una caserma, e dice che quel caso annunziato da molti gior-

nali non sussiste. Imbriani è lieto della risposta del ministro e deplora altamente che la stampa si lasci trascinare alla pubbli-

cazione di notizie gravi e insussistenti. Si riprende quindi la discussione del progetto di legge sugli assegni e stipendi per l'esercito.

Diversi oratori parlano in vario senso. Dopo lunga discussione si rinvia il seguito a doigani.

Si annunziano varie interpellanze fra le quali una del nuovo deputato Piccolo Cupani circa i metodi tenuti e le intenzioni del governo in ordine all'amministrazione della colonia eritrea. Levasi is seduta alle ore 6,10,

## CRONACA

Urbana a Provinciale

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Stasione di Udine - R. Istituto Tecnic.

|                                                                                                                                                                   |                                | The second liverage of the second |                                       | Charles and the second               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 dicem. 1891                                                                                                                                                     | ora 9 a.                       | ore3p.                            | ore 9 p.                              | dicem<br>ara 9 a                     |
| Barom, ridett.  10° alto met.  16.10 mi livello el mare mill. Umidità rela- iva  Stato del ciclo Acqua cad.  Vento direz.  Vento direz.  Term. cest.  Temperatura | 752,8 70 ser. NE 2 6.9 massims | 4.4                               | 750.5<br>66<br>ser.<br>NB<br>8<br>5.4 | 753.6<br>67<br>ser.<br>N<br>3<br>6.2 |

Temperatura minuca all aperto 2.4 Telegramma meteorico. Dall' uf-

ficio centrale di Roma. Ricevuto alle ore 5 pom. del giorno 2. Venti freschi intorno levante Italia supe-

riore, cielo sereno, mara agitato canala d'Aranto.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine

Il tempo che fa. Dopo quelle uggiose giornate di scirocco e di pioggia abbiamo il bel tempo; il cielo è sereno ed il sole ci rallegra, pur mantenendosi la temperatura relativamente mite. E se lo scirocco starà lontano, abbiamo speranza che le belle giornate si succedano e si rassomiglino.

Conferenza a scopo benefico. Domani sera daile 8.30 alle 9.30, nella sala maggiore dell'Istituto Tecnico avrà luogo la prima pubblica conferenza a pagamento (cent. 50) il cui ricavato va diviso in giusta metà fra la società Dante Alighieri (Comitato di Udine) e la Società Reduci e Veterani.

li conferenziere è l'egregio dott. Fabio Celotti che parlerà sul tema; l flori.

biglietti si vendono alla Libreria Gambierasi e dal bidello dell'Istituto Tecnico.

Avvise di concorso al premio della Fondazione «Dante» presso l'Università di Padova, E' aperto il concorso al premio di lire 1200 annue instituito in questa Università col titolo di Fondazione Dante.

Possono aspirarvi quei giovani, che abbiano compiuto con ottima riuscita gli studi filosofico-letterari presso la stessa Università nell'anno scolastico decorso o rel precedente e provino di essere sprovveduti di beni di fortuna.

I concorrenti verranno sottoposti nei giorni 2 e 4 gennaio 1892 ad un esame scritto a porte chiuse.

Le istanze dei concorrenti devono essere presentate non più tardi del giorno 27 dicembre 1891 al Rettorato dell'Università di Padova insieme agli attestati comprovanti gli studi percorsi e le loro condizioni famigliari, e con una dichiarazione sui genere degli studi rispendente allo scopo della Fondazione, a cui l'aspirante intende ulteriormente dedicarsi.

Le tasse nobiliari. Fra i provvedimenti finanziari presentati il 25 novembre alla Camera, vi ha pure la proposta di duplicare le tasse sui titoli e predicati nobiliari.

La tassa, dovuta per ogni titolo o predicato all'atto dei decreto reale di concessione, è così stabilita, sia che si tratti di titoli e predicati nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da potenza estera, a per conferma di quelli ricevuti:

Pel titolo di principe L. 60,000 pel titolo di duca L. 50,000 - pel titolo di marchese L. 40,000 - pel titolo di conte L. 30,000 — pel titolo di barone o di visconte L. 20,000 - per altro titolo L. 10,000 - per l'aggiunta di predicato, auco se contemporanea alla concessione del titolo L. 10,000 --per detti decreti reali di concessione di motu proprio L. 5000,

Quatora i titoli o predicati non siano trasmissibili aglı eredi, la tassa sarà di tre quinti, e di tre quinti pure sarà per la concessione dei decreti reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti.

- A titolo di curiosità riproduciamo la seguente lista di decorazioni estere che si possono ottenere, comprandole, senza bisogno di aver reso al proprio paese dei più e meno segnalati servigi.

Ecco questa lista colle indicazioni dei prezzi : La croce civica della Repubblica di S. Marino, costa fr. 2500. L'ordine d' Isabella di Spagna, 4500. L'ordine di Carlo III di Spagna, 4500. La croce di commendatore dell'ordine di Cristo (Portogallo). 4600 franchi. L'ordine del Leone e del Sole (Persia), croce d'ufficiale, 4000 franchi; cruce di cavaliere, 3000 franchi. La croce dell'ordine di Megrejè (Turchia), 4500 franchi, L'ordine di Bolivar (Venezuola), 4000 fr. Una decorazione del duca to di Sassonia. Coburgo-Gotha, 4500 fr.

L'orologio alla stazione. -« Meglio tardi che mai », dice il proverbio. Sarà du que messo l'orologio all'esterno della stazione ferroviaria e pre isamente sul davanti del fabbricato di mezzo. Verrà all' uopo eretta appo-

sita torretta e l'orologio misurerà il diametro di 1.40. Nottetempo l'orologio sarà illuminato a luce elettrica.

Un comprovinciale di merito, Il co. Umberto Valentinis, di Tricesimo fa incaricato di riprendere i lavori sospesi a Venezia per la riparazione dei dipinti secondo il sistema Pettenkoffer. Si invitano i desiderosi di apprendere questo sistema a recarsi a Venezia.

Maneanza di centesimi. E' deplorata assai la mancanza di centesimi (pezzi da un centesimo) per dare il resto quando occorre sia nai pubblici esercizi sia anche nei banchi del lotto, dove poi, essendo uffici regi, non dovrebbero mançare.

E' lamentato pure che in certi botteghini di vendita privative, per il resto in spiccioli, in certo modo obblighino gli avventori a ricevere scatole di zol-

## Rinvenimento di tre scheletri umani e di un pugnale

Ci acrivono da Lestizza:

(X) Ier l'altro nei pressi della frazione di Santa Maria, certo Urli Domenico, mentre praticava uno scavo per l'estrazione di sassi da muro, trovò alla profondità di circa 60 cent., uno scheletro umano e sotto altri due, nonchè un puguale logorate in qualche parte dalla ruggine.

Venne data partecipazione della scoperta al Municipio di Lestizza e questi ne informò il signor Procuratore del Re di Udine.

Il Municipio stesso fece sospendere il lavoro di escavo e coprire le ossa estratte. Dallo stato delle medesime pare trattarzi di cadaveri sotterrati in epoca lontana assai.

Ombrellino mancato. Icri, fra le 3 e le 5 pom., fu smarrito un piccolo ombrellino di raso nero, partendo da S. Pietro Martire, via S. Nicolò e viale di Poscolle; recandosi in Via Aquileia n. 17 verrà data relativa mancia.

## IN TRIBUNALE

Udienza del 2 dicembre 1891 Di Tommaso Marco fu Giovanni e

Del Bianco Paolo-Vincenzo di Marco, contadini di Bicinicco, imputati di violazione di domicilio, si dichiara non luogo a procedimento per recesso dalla querela.

## zrte, zeatri, ecc.

Teatro Minerva. Questa sera alle 8 replica, a richiesta, dell'applaudita operetta in 3 atti e un prologo: In cerca di felicità del maestro de Suppè.

Sabato avremo la prima di Donna Juanila pure di de Suppè.

Circo Zavatta. Questa sera alle 8 grande rappresentazione con nuovi esercizi variati.

Quanto ha reso la Cavalleria Rusticana. La questione giuridica sorta a proposito dei diritti d'autore sul libretto, fra Verga, Sonzogno e Mascagni, ha avuto, fra le altre conseguenze, anche quella di precisare -un po' più, e un po' diversamente da quello ch'era apparao attraverso i resoconti teatrali del giornali - il "reddito della fortuna opera mascagniana.

Dal rendiconto presentato in questi giorni dall'editore Sonzogno e dal maestro Mascagni, in Tribunale, risulterebbe che Mascagni ha incassato di sua parte a tutto il 21 agosto 1891 lire 47.865 e centesimi 15, dalle quali detratte le spese di viaggi per assistere alle rappresentazioni, in tutto L. 10.000 rimane un ricavo netto di L. 37,865 e cent. 15.

Per l'editore Sonzogno la Cavalleria risulterebbe passiva di L. 57,538 e cent. 15, essendochè, mentre i noleggi dal giugno 90 al 21 agosto 91 diedero un ricavo di L. 78,588 e cent. 75 e la vendita di spartiti ,pezzi staccati e libretti di L. 19,976 e cent. 25, le spese di reclame ammonterebbero a L. 32,500 e la quota di spese generali dell'azienda editoriale, sarebbe di L. 30.000.

Su queste spese generali si rileva L. 18.000 per spese di illuminazione, L. 7000 per spese di riscaldamento, L. 9.40 parte della tassa pel canale Saveso.

Per l'estero il resocouto tace.

## ELIXIR SALUTE

Vedi avviso in quarta pagina

## LIBRI E GIORNALI

Pubblicazioni degli editori Roux e c. (Torino-Roma.)

Abbiamo ricevuto i seguenti libri: il settecanto a Venezia (l. La satira del costume) di Vittorio Malamani.

Le commedie di Desiderato Chiaves (due volumi) - Il regno di Vittorio Emanuele II. trent'anni di vita italiana di Vittorio Bersezio (Libro IV) - Le abitazioni e l'acqua in campagna, istruzioni popolari di Alessandro Ar-Giuseppe Mazzini e l'unità italiana, del

conte Federico Schack - gentile omaggio dell'editore A. Donath di Genova.

Di alcuni di questi libri fu già scritto nel nostro giornale; di altri scriveremo in seguit o.

Beatrice nella vita e nella pocsin del secolo XIII. Sotto lo atesso titolo col quale venne alla luce un anno fa, si è ristampata ora, con nuove cure dell'autore a corredato dei documenti che illustrano la parte storica o dei fatti, lo Studio che il chiarissimo prof. Isidoro Del Lungo detto per la « Nuova Autologia » nel sesto centenario dalla morte di Beatrice, della qual morte egli rettificò la data in 19 giugno 1290. Ne è editore l'Hoepli, di Milano. (Un elegante volume in-16 di quasi 200 pag. con illustrazioni, hre 4). - I Documenti sono: quelli concernenti Folco Portinari, » la sua beneficenza, le sue magistrature; Atti consigliari florentini > che chiariscono la interpretazione assai controversa di un capitolo della . Vita Nuova » alcuni estratti dai «Libri mercantili dei Bardi» sui quali il Del Lungo ha potuto determinare per la prima voita, esattamente la persona del marito della Portinari, e fornire qualche altro dato sul loro matrimonio: finalmente, ia « Canzone di messer Cino de Pistoia » a Dante per la morte di Beatrice, con ulteriori diligenze critiche intorno al testo, già migliorato da! Del Lungo medesimo nell'occusione che le gentildonne fiorentine offersero in dono, ornata di antichi caratteri e squisitam-nte miniata da N. Leoni, quella Canzone alla Maestà della Regina, nella primavera del 1890.

## SPORT ITALIANO

#### La seconda giornata di caccia a Pordenoue

Decisamente: le partite di caccia a Pordenone hanno quest' anno un' impronta di grandiosità per le molte loro vicende agitate ed improvvise. Oltrechè interessanti esse riescono poi un singolare contrasto coi soliti a simulacri di caccia » i quali, messi in moneta, si riducono a semplici esercizii di ga-

La premessa dunque ci spiega che anche martedi, alla seconda riunione di Roveredo, le cose non andarono tanto liscie. Morti e feriti nessuno, ma qualche immerso fuvvi, nonchè qualche esercizio di acrobatismo involontario.

Il master Cantoni, verso mezzodi, guidò la prima partenza — una trentina di cavalieri e signore de la haute - verso il Cellina nella quale direzione il daino erasi spinto. - Quarantacinque minuti di galoppo, vincendo ostacoli di diversa natura e saltando con una volata la roggia di Cordenons, bastarono a raggiungere la preda che cadde esausta sotto il dente della muta.

Come seconda partita si esegui la caccia ad una volpe gentilmente offerta dal sig. Rossi.

L'astuto animale diede parecchio da

fare ai cavalieri — e lo sa un nostro amico — ma alfine cadde anch'esso in potere dei segugi nei pressi di San Quirino, alle 4 pom. Registriamo con piacere che il dott.

Luzzatto della nostra città, arrivando fra i primi, ricevette dalle mani del master il tradizionale zampino della volpe.

Domani, venerdi, terza giornata di sport che si annuncia già ora sotto lieti

Animo dunque, balda gioventù, fatevi presentare da un amico socio ed intervenite. Non fatevi pregare a partecipare al gagliardo divertimento, fonte di quel coraggio che spinge « da prode ad incontrar la vita ».

#### Un grande romanziere che va a fare il cuoco nell'Asia

Il conte Leo Tolstoi, che, in differenti lavori perorò la causa della riorganizzazione della carità, ha preso una determinazione coraggiosa; si è messo in viaggio per l'Asia centrale con tutti membri della sua famiglia, per applicare uno de' suoi sistemi.

Tutta la famiglia si dedicherà alla istituzione di cucine popolari e ognuno dei vecchi e giovani Tolstoi dirigera uno di questi stabilimenti, sorvegliando direttamente le cucine e ammanendo le porzioni ai derelitti.

La contessa Tiziana percorre il governo di Risan, il conte Sergio qu'ello di Tula, il conte Lew Ljesovich e a Tamara. La contessa Tolstoi res'ta B Mosca dove è diventata la madre, del fanciulli poveri,

## Un duello allegro

In questi giorni è avvenuto in Inghilterra uno scontro (l) alla sciabola cosi comico, che ha fatto ricordare

quello avvo selet e Bar Quella 1 Barrière, c al quale s la pelle.

volle tener rap oggia di fare alt rito legger Ōra, il che ha un giovan di circo e che ogni s bola in go a forme sa

di quello francesi. li giova lità spacia terreno, l' sua bravu entrambe. Lo BCOX L'ufficia ... di meti lama nel

E l'ono

scon Si ha d leri al degli accı carabinie per anno cause. Il pres mando u

Giuseppe,

buio della

sene fugg

L' impu

Invano rette ess ll pro Ieri all processo cusato de nei fatti Come l'interro, Egh no

disse che e crede « Ricci, ch jancori i gridò : 28 di sangu Il pres bia per d Il Mos

rispon cadde in strò la c la camic Poi cos Fu as: chionni, a guard gare il I Quindi

pizzı diss l Raco. Mosca: Egli ripe innocenta Capizzi Moscar che fail Capizzi

quilla I Dopo ( il seguite Ecco u Lo tog

Milan Cosi es Abbian nno abi presso il cesco Sfe era sulle tino inve padre, e

snaturato ed è ven caro. E' un g sui 29 a molti pat

 $-M_1$ di880 ---Perativa Gozzadini disoccups parenti, J dando all

Parla, il anno il 4 ∢Lo p me ho mosi vad mio reca fuori por

avevo da liportò il

proventi diversi lire 16,409,036i si ha una rimane, za passivi di lire 40,172,301. Bitancio d'istruzione pubblica -

Vi ha una diminuzione di lire 475,449 nella spesa ordinaria e di lire 312,645 nella spesa straordinaria. Le principali riduzioni sono: lire 187,755 negli attuali assegni per spese facoltative; lire 279,850 nelle dotazioni; L. 302,060 per cessazione di spese straordinarie.

Alle riduzioni si contrappongono alcuni aumenti, risultandone però una diminuzione netta di lire 788,094, che potrà aumentare se il Parlamento approverà i progetti relativi al Consiglio superiore dell'istruzione publica ed all'ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale,

Bilancio dei lavori pubblici - Presenta nella spesa ordinaria un aumento di lire 1,590,230 e nella straordinaria un aumento di lire 24,296,611.

Ma se il Parlamento approvasse diverse riduzioni proposte con appositi progetti di legge alle somme iscritte in bilancio secondo le vigenti leggi, ne risulterebbe nella parte ordinaria un aumento di lire 1,590,230, mentre nella parte straordinaria si otterrebbe una riduzione di lire 54,486,727, cioè una riduzione complessiva effettiva di lire 52,896,497.

Bilanci delle poste e telegrafi — Si ottiene ona riduzione di lire 970,000 sulle spase ordinarie, di lire 320,000 sul personale, e di lire 300,000 pel progetto di legge riguardante le rinnovate convenzioni.

Bilancio di agricoltura, industria e commercio — Questo bilancio segna un'economia di lire 230,664 nella spesa ordinaria, ed una economia di lire 482,597 sulla spesa straordinaria.

Le economie ascenderebbero a lire 1898,277, ma di fronte L. 185,015 di aumento, si riducovo a L. 713,261.

Bilancio della marina — Havvi una diminuzione di lire 3,275,000 nella parte ordinaria e di lire 925,000 nella parte straordinaria.

Diminuisconsi di 400,000 lire lo stanziamento per acquisto di siluri, di lire 300,000 quello per la difesa delle coste, di lire 321,450 quello pei premi di navigazione ai piroscafi, di lire 473,525 quello pei premi di navigazione ai velieri.

Bilancio della guerra. - Parte ordinaria lire 242,440,764. Parte straordinaria lire 4,450,000. In totale lire 246,890,764.

Dedotte le partite di giro figurative, la quota di spesa degli allievi delle scuole militari, i produtti dei fitti demaniali in lire 6,258,324 la spesa com. plessiva ordinaria e straordinaria si riduce a lire 240,632,440.

Il bilancio presenta una economia di lire 703,200 nella parte ordinaria e di lire 3,300,000 nella parte straordinaria. Se si comprendono nel 1892-93 lire

8,600,000 autorizzate dalla legge 28 glugno 1891 e rimaste fuori bilancio, vi ha fra i due esercizi una differenza in meno di lire 12,603,200.

Però questa riduzione ascenderà a lire 13,603,200 colla approvazione dei progetti di legge sull'ordinamento e sugli stipendi dell'esercito che frutteranno un'economia di un milione nelle spese ordinarie.

Bilancio delle finanze. — Le spese effettive presentano una diminuzione nella parte ordinaria di lire 11,983,719, nella parte straordinaria di lire 83,455.

Però tenendosi conto delle diminuzioni aventi riscontro con minori entrate corrispondenti per lire 5,789,200, l'effettivo miglioramento del bilancio riducesi a lire 6,277,974.

Contribuirono a questo miglioramento la nuova tariffa del giuoco del lotto; la limitazione dello stanziamento pei lavori del nuovo catasto; la diminuzione nelle restituzioni dei diritti doganali cagionata dal decremento dell'esportazione dei prodotti a base di zucchero; l'economia sulle paghe agli operai delle manifatture tabacchi in seguito ad un migliore ordinamento dei lavori; la minore spesa occorrente per la compra dei tabacchi; infine le riduzioni conseguite mediante un accurato e minuto esame sopra tutti i capitoli del bilancio, specie di quelli relativi

Bilancio della giustizia. - Presenta lire 578,434 d'economia nella parte ordinaria, e lire 503,623 d'economia nella parte straordinaria.

alle spase facoltative.

Queste economie ottengonsi specialmente con una riduzione di lire 163,510 sul personale delle magistrature giudiziarie, di lire 560,000 sulla costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

La spesa reale complessiva, diffalcate la partite di giro, ascende a lire 33, 063,089. Ma contrapponendovi quanto riscuotesi dallo Stato, in lire 29,768,728, ne risulta che per l'amministrazione della giustizia resta un carico effettivo

in bilancio per sole lire 3,294,360. Il bilancio del fondo pel culto presenta un miglioramento di lire 2,169,072, cioè: aumenti sulle entrate lire 1,220, 571, riduzioni sulle spese lire 948,500.

#### PROCESSO DI MASSAUA Livraghi condannato all'ergastolo

Ieri a Massaua continuò il processo contro Livraghi e i suoi compagni.

I dispacci recano le deposizioni degli ultimi testimoni. L'interprete Dumas disse che il ca-

pitano Vismara lo informò che Livraghi avrebbe avuto 20,000 lire sul bottino preso a Getheon.

Il delegato Bondi disse che Getheon fu ucciso per ordine di Livraghi.

Quindi l'avvocato fiscale ebbe la parola per la requisitoria che fu ascoltatissima.

Livraghi e Abdel-Rahman li ritiene colpavoli di omicidio volontario di Getheon: a Livraghi accorda le attenuanti; e gli altri imputati li ritiene innocenti perchè ubbidirona agli ordini avuti.

Concluse la requisitoria domandando il non luogo a procedere contro Adam e le nove guardie indigene; la condanna di Livraghi all'ergastolo, e la pena di morie contro Abdel-Rahman.

#### Il « catenaccio » è costituzionale

Telegrafano da Roma, 2:

La Giunta del bilancio esaminò oggi il progetto per la conversione in legge del decreto pel Catenaccio.

Gli on. Fertis e Bonacci proposero la pregiudiziale, dichiarando incostituzionale il Catenaccio, perchè il progetto fu ripresentato nella stessa sessione mentre era già stato respinto dalla Camera.

La Giunta, su proposta dell'on. Sonnino, respinse la pregiudiziale dichiarando il progetto costituzionale.

#### Il processo del 1º maggio

Il processo del 1º maggio sarà ripreso il giorno 5 gennaio. Presiedera Osterman presidente del Tribunale. Il P. M. sarà rappresentato dal barone

## Esplosione di dinamite

Scrivono da Parigi I:

lersera successe un'esplosione di dinamite nelle vicinanze dell'Arco di Trionfo. Andarono in frantumi moltissimi vetri e parecchi alberi rimasero scortecciati. Ignorasi l'autore.

## PARLAMENTO NAZIONALE Senato del Regno

PRES. FARINI, Si apre la seduta alle 2.30.

Rossi Alessandro svolge la sua interpellanza sugli intendimenti del governo circa l'interdizione del lavoro domenicale. Egli svolge largamente la questione dichiarandosi favorevole all'introduzione del riposo domenicale, additandone i vantaggi igienici, economici e morali.

Il ministro Chimirri riconosce giusti ragionamenti di Rossi, ma non crede consigliabile di adottare ora un simile provvedimento.

Proporrà però dei progetti in questo senso e di maggior efficacia di quelli presentati finora.

Riprendesi poi la discussione del progetto di modificazione del codice di procedura penale. Alcuni emendamenti proposti da Auriti, Miragli a Bartoli all'art. 236, sono accettati dal ministro e dal relatore e si rinviano all'ufficio centrale per il coordinamento.

Approvansi con piccole varianti le modificazioni agli art. 252 e 258. Quindi si leva la seduta alle 5.40.

## Camera dei Deputati.

PRES. BIANCHERI.

Si apre la seduta alle 2.15. Giurano alcuni deputati fra i quali Billia (Udine I).

Si convalida l'elezione di Piccolo Cupani (già consigliere del tribunale di

Massaua) che presta giuramento. Si accettano le dimissioni del depu-

tato Falconi (Campobasso). Bonghi svolge la sua proposta sulle

incompatibilità parlamentari, che viene presa in considerazione. Pelloux risponde a Imbriani circa un

grave caso che sarebbe venuto a Genova alla porta di una caserma, e dice che quel caso annunziato da molti giornali non sussiste.

Imbriani è lieto della risposta del ministro e deplora altamente che la stampa si lasci trascinare alla pubblicazione di notizie gravi e insussistenti.

Si riprende quindi la discussione del progetto di legge sugli assegni e stipendi per l'esercito.

Diversi oratori parlano in vario senso. Dopo lunga discussione si rinvia il seguito a domani.

Si annunziano varie interpellanze fra le quali una del nuovo deputato Piccolo Cupani circa i metodi tenuti e le intenzioni del governo in ordine all'amministrazione della colonia eritrea. Levasi la seduta alle ore 6.10,

## CRONACA

Urbana s Provinciale

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Stasione di Udine - R. Istituto Tecni-

| 2 dicem. 1891                                                                                                                                       | оге 9 а.                                                 | ore3p. | ore 9 p.                              | dicen<br>ore 9                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Barom, ridott.  a 10° alto met.  116.10 ant livello del mare mill. Umidità rela- tiva  Stato del cielo Acque cad.  Vento (direa. v.l.k. Term. cent. | 752,8<br>70<br>86r.<br>NE<br>2<br>6.9<br>maann<br>minims | 4.4    | 750.5<br>66<br>ser.<br>NE<br>8<br>5.4 | 753.6<br>67<br>ser.<br>N<br>3<br>6.2 |

Temperatura minima all aperto 2.4

Telegramma meteorico. Dall' ufficio centrale di Roma. Ricevuto alle ore 5 pom. del giorno 2.

Venti freschi intorno levante Italia superiore, cielo sereno, mare agitato canala d'Aranto.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine

Il tempo che fa. Dopo quelle uggiose giornate di scirocco e di pioggia abbiamo il bel tempo; il cielo è sereno ed il sole ci rallegra, pur mantenendosi la temperatura relativamente mite. E se lo scirocco starà iontano, abbiamo speranza che le belle giornate si succedano e si rassomiglino.

Conferenza a scopo benefico. Domani sera dalle 8.30 alle 9.30, nella sala maggiore dell'Istituto Tecnico avrà luogo la prima pubblica conferenza a pagamento (cent. 50) il cui ricavato va diviso in giusta metà fra la società Dante Alighieri (Comitato di Udine) e la Società Reduci e Veterani.

Il conferenziere è l'egregio dott. Fabio Celotti che parlerà sul tema: I

I biglietti si vendono alla Libreria Gambierasi e dal bidello dell'Istituto Tecnico.

Avviso di concorso al premio della Fondazione «Dante» presso l'Università di l'adova, E' aperto il concorso ai premio di lire 1200 annue instituito in questa Università col titolo di Fondazione Dante.

Possono aspirarvi quei giovani, che abbiano compiuto con ottima riuscita gli studi filosofico-letterari presso la stessa Università nell'anno scolastico decorso o rel precedente e provino di essere sprovveduți di beni di fortuna.

I concorrenti verranno sottoposti nei giorni 2 e 4 gennaio 1892 ad un esame scritto a porte chiuse.

Le istanze dei concorrenti devono essere presentate non più tardi del giorno 27 dicembre 1891 al Rettorato dell'Università di Padova insieme agli attestati comprovanti gli studi percorsi e le loro condizioni famigliari, e con una dichiarazione sul genere degli studi rispondente allo scopo della Fondazione, a cui l'aspirante intende ulteriormente dedicarsi.

Le tasse nobiliari. Fra i provvedimenti finanziari presentati il 25 novembre alla Camera, vi ha pure la proposta di duplicare le tasse sui titoli e predicati nobiliari.

La tassa, dovuta per ogni titolo o predicato all'atto dei decreto reale di concessione, è così stabilita, sia che si tratti di titoli e predicati nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da potenza estera, e per conferma di quelli ricevuti:

Pel titolo di principe L. 60.000 pel titolo di duca L. 50,000 - pel titolo di marchese L. 40,000 - pel titolo di conte L. 30,000 - pel titolo di baroue o di visconte L. 20,000 - per altro titolo L. 10,000 - per l'aggiunta di predicato, anco se contemporanea alla concessione del titolo L. 10,000 per detti decreti reali di concessione di motu proprio L. 5000,

Quaiora i titoli o predicati non siano trasmissibili aglı eredi, la tassa sarà di tre quinti, e di tre quinti pure sarà per la concessione dei decreti reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti.

— A. titolo di curiosità riproduciamo la seguente lista di decorazioni estere che si possono ottenere, comprandole, senza bisogno di aver reso al proprio paese dei più o meno segnalati servigi.

Ecco questa lista colle indicazioni dei prezzi : La croce civica della Repubblica di S. Marino, costa fr. 2500. L'ordine d' Isabella di Spagna, 4500. L'ordine di Carlo III di Spagna, 4500. La prope di commendatore dell'ordine di Cristo (Portogallo). 4600 franchi. L'ordine del Leone e del Sole (Persia), croce d'ufficiale, 4000 franchi; cruce di cavaliere, 3000 franchi. La croce dell'ordine di Megidjè (Turchia), 4500 franchi, L'ordine di Bolivar (Venezuola), 4000 fr. Una decorazione del duca to di Sassonia. Coburgo-Gotha, 4500 fr.

L'orologio alla stazione. — « Meglio tardi che mai », dice il proverbio. Sara du que messo l'orologio all'esterno della stazione ferroviaria s pre isamente sul davanti del fabbricato di mezzo. Verrà all' nopo eretta apposita torretta e l'orologio misurera il diametro di 1.40. Nottetempo l'orologio sarà illuminato a luce elettrica.

Un comprovinciale di merito, Il co. Umberto Valentinis, di Tricesimo fu incaricato di riprendere i lavori sospesi a Venezia per la riparazione dei dipinti secondo il sistema Pettenkoffer. Si invitano i desiderosi di apprendere questo sistema a recarsi a Venezia.

Mancanza di centesimi. E deplorata assai la mancanza di centesimi (pezzi da un centesimo) per dare il resto quando occorre sia nei pubblici esercizi sia anche nei banchi del lotto, dove poi, essendo uffici regi, non dovrebbero mancare.

E' lamentato pure che in certi botteghini di vendita privative, per il resto in spiccioli, in certo modo obblighino gli avventori a ricevere scatole di zol-

## Rinvenimento di tre scheletri umani e di un pugnale

Ci scrivono da Lestizza:

(X) Ier l'altro nei pressi della frazione di Santa Maria, certo Urli Domenico, mentre praticava uno scavo per l'estrazione di sassi da muro, trovò alla profondità di circa 60 cent., uno scheletro umano e sotto altri due, nonchè un puguale logorate in qualche parte dalla ruggine.

Venne data partecipazione della scoperta al Municipio di Lestizza e questi ne informò il signor Procuratore del Re di Udine.

Il Municipio stesso fece sospendere il lavoro di escavo e coprire le ossa estratte. Dallo stato delle medesime pare trattarsi di cadaveri sotterrati in epoca lontana assai.

Ombrelline mancato, Ieri, fra le 3 e le 5 pom., fu smarrito un piccolo ombrellino di raso nero, partendo da S. Pietro Martire, via S. Nicolò e viale di Poscolle; recandosi in Via Aquilcia n. 17 verrà data relativa mancia,

## IN TRIBUNALE

Udienza del 2 dicembre 1891

Di Tommaso Marco fu Giovanni e Del Bianco Paolo-Vincenzo di Marco, contadini di Bicinicco, imputati di violazione di domicilio, si dichiara non luogo a procedimento per recesso dalla querela.

## ectri, ecc.

Teatro Minerva. Questa sera alle 8 replica, a richiesta, dell'applaudita operetta in 3 atti e un prologo: In cerca di felicità del maestro de Suppè.

Sabato avremo la prima di Donna Juanita pure di de Suppè.

Circo Zavatta. Questa sera alle 8 grande rappresentazione con nuovi esercizi variati.

Quanto ha reso la Cavalleria Rusticana. La questione giuridica sorta a proposito dei diritti d'autore sul libretto, fra Verga, Sonzogno e Mascagni, ha avuto, fra le altre conseguenze, anche quella di precisare --un po' più, e un po' diversamente da quello ch'era apparso attraverso i resoconti teatrali del giornali - il reddito della fortuna opera mascagniana.

Dal rendiconto presentato in questi giorni dall'editore Sonzogno e dal maestro Mascagni, in Tribunale, risulterebbe che Mascagni ha incassato di sua parte a tutto il 21 agosto 1891 lire 47.865 e centesimi 15, dalle quali detratte le spese di viaggi per assistere alle rappresentazioni, in tutto L. 10.000 rimane un ricavo netto di L. 37,865 e cent. 15.

Per l'editore Souzogno la Cavalleria risulterebbe passiva di L. 57,538 : cent. 15, essendochè, mentre i noleggi dal giugno 90 al 21 agosto 91 diedero un ricavo di L. 78,588 e cent. 75 e la vendita di spartiti ,pezzi staccati e libretti di L. 19,976 e cent. 25, le spese di reclame ammonterebbero a L. 32,500 e la quota di spese generali dell'azienda editoriale, sarebbe di L. 30.000.

Su queste spese generali si rileva L. 18.000 per spese di illuminazione, L. 7000 per spese di riscaldamento, L. 9.40 parte della tassa pel canale Saveso,

Per l'estero il resoconto tace.

## ELIXIR SALUTE

Vedi avviso in quarta pagina

## LIBRI B GIORNALI

Pubblicazioni degli editori Roux e e. (Torino-Roma.)

Abbiamo ricevuto I seguenti libri: Il settecanto a Venezia (l. La satira del costume) di Vittorio Malamani.

Le commedie di Desiderato Chiaves (due volumi) - Il regno di Vittorio Emanuele II. trent'anni di vita italiana di Vittorio Bersezio (Libro IV) - La abitazioni e l'acqua in campagna, istruzioni popolari di Alessandro Arnud.

Giuseppe Mazzini e l'unità italiana, del conte Federico Schack - gentile omaggio dell'editore A. Donath di Genova.

Di alcuni di questi libri fu già scritto nel

nostro giornale; di altri scriveremo in seguit o.

Beatrice nella vita e nella poesia del secolo XIII. Sotto lo stesso titolo col quale venne alla luce un anno fa, ni è ristampata ora, con nuove cure dell'autore a corredato dei documenti che illustrano la parte storice o dei fatti, lo Studio che il chiarissimo prof. Isidoro Del Lungo dettò per la « Nuova Autologia » nel sesto centenario dalla morte di Beatrice, della qual morte egli rettificò la data in 19 giugno 1290. Ne è editore l'Hoepli, di Milano. (Un elegante volume in-16 di quasi 200 pag. con iliustrazioni, lire 4). - I Documenti sono: quelli concernenti € Folco Portinari, m la sua beneficenza, le «ue magistrature; « Atti consigliari fiorentini » che chiariscono la interpretazione assai controversa di un capitolo della . Vita Nuova » alcuni estratti dai «Libri mercantili dei Bardi» sui quali il Del Lungo ha potuto determinare per la prima volta, esattamente la persona del marito della Portinari, e fornire qualche altro dato sul loro matrimonio: finalmente, la . Canzona di messer Cino da Pistoia » a Dante per la morte di Beatrice, con ulteriori diligenze critiche intorno al testo, già migliorato dal Del Lungo medesimo nell'occasione che la gentildonne florentine offersero in dono, ornata di antichi caratteri e squisitamente miniata da N. Leoni, quella Cenzone alla Maestà della Regina, nella primavera del 1890.

## SPORT ITALIANO

#### La seconda giornata di caccia a Pordenone

Decisamente: le partite di caccia a Pordenone hanno quest' anno un' impronta di grandiosità per le molte loro vicende agitate ed improvvise. Oltrechè interessanti esse riescono poi un singolare contrasto coi soliti « simulacri di caccia » i quali, messi in moneta, si riducono a semplici esercizii di ga-

La premessa dunque ci spiega che anche martedi, alia seconda riunione di Roveredo, le cose non andarono tanto liscie. Morti e feriti nessuno, ma qualche immerso fuvvi, nonchè qualche esercizio di acrobatismo involontario.

Il master Cantoni, verso mezzodi, guidò la prima partenza — una trentina di cavalieri e signore de la haute - verso il Cellina nella quale direzione il daino erasi spinto. - Quarantacinque minuti di galoppo, vincendo ostacoli di diversa natura e saltando con una volata la roggia di Cordenons, bastarono a raggiungere la preda che cadde esausta sotto il dente della muta,

Come seconda partita si esegui la caccia ad una volpe gentilmente offerta dal sig. Rossi.

L'astuto animale diede parecchio da fare ai cavalieri — e lo sa un nostro amico — ma alfine cadde anch'esso in potere dei segugi nei pressi di San Qui-

rino, alle 4 pom. Registriamo con piacere che il dott. Luzzatto della nostra città, arrivando fra i primi, ricevette dalle mani del master il tradizionale zampino della

Domani, venerdi, terza giornata di sport che si annuncia già ora sotto lieti auspici.

Animo dunque, balda gioventù, fatevi presentare da un amico socio ed intervenite. Non fatevi pregare a partecipare al gagliardo divertimento, fonte di quel coraggio che spinge « da prode ad incontrar la vita ».

#### Un grande romanziere che va a fare il cuoco nell'Asia

Il conte Leo Tolstoi, che, in differenti lavori perorò la causa della riorganizzazione della carità, ha preso una determinazione coraggiosa; si è messo in viaggio per l'Asia centrale con tutti membri della sua famiglia, per applicare uno de' suoi sistemi.

Tutta la famiglia si dedicherà alla istituzione di cucine popolari e ognuno dei vecchi e giovani Tolstoi dirigera uno di questi stabilimenti, sorvegliando direttamente le cucine e ammanendo le porzioni ai derelitti.

La contessa Tiziana percorre il 550verno di Risan, il conte Sergio quello di Tula, il conte Lew Ljesovich e a Tamara, La contessa Tolstoi res'ta a Mosca dove è diventata la madre, del fanciulli poveri,

## Un duello allegro

In questi giorni è avvenuto in Inghilterra uno scontro (l) alla sciabola cosi comico, che ha fatto ricordare

quello avvi selet o Ba Quella Ba, rière, al quale s volle tener rap oggia di fare alt rito legger la pelle. Ora, il e che ha un giovan di circo

che ogni

bola in go e formes di quello francesi. Il giova lità specia terreno, l' sua bravt entrambe. Lo scot L'uffici ... di met lama nel E l'one

Si ha ( Ieri a degli acc carabinie per anne cause. Il pres mando u Giuseppe, L' imp buio dell

sene fug

vette ess

Invano

BROI

II pro Ieri al processo cusato di nei fatti Come interro Egli n disse che crede -

Ricci, ch ancori gridò : zi di sangi Il pres bia per d Il Mos rispor cadde in strò la c

a camic

Poi co

Fu as chionni, la guard gare il l Quindi pizzı disa il Raco. Mosca Egli ripe innocente Capizz

che fail Capizz quilla I Dopo seguit Ecco u

Lo to

di Milan

Mosca

Cosi e Abbia onno abi presso il ceaco Sf era sulle rino invi padre, e sosturato ed è ven caro.

E' un ; oni 29 a molti pa - M1 disse ---Perativa Gozzadin disoccup: parenti,

dando al Parla, il anno il ∢ Lo e me ho mesi vad

mio reca tuori poi avevo da riportò il

quello avvenuto in Francia, fra Monsèlet e Barrière.

znot

sette. ne) di

ue vo-

ele II.

rsezio

cam.

0 A1-

a, del

io del-

to net

guit o.

poe-

so ti-

Hutore

00 8

che il

o bet

ortsate

e egli

i, ltre

rnenti

tiai »

10 VH #

Bardis

ainare

Da del

altro

к Сад-

te per

mata

ibista

della

ecla

cia a

im-

loro

echè

lacri

neta,

ga-

нопе

obas

ions,

11ta.

ю іп

Qui-

ando-

della

lieti

o ed

Quella mattina pioveva a catinelle, Barrière, che soffriva di reumatismi, e al quale spettava dettare le condizioni, volle tenere con la mano sinistra il parap oggia aperto e impose all'avversario di fare altrettanto. Barrière rimase ferito leggermente, ma tuttavia.... salvo la pelle.

Ora, il duello cui abbiamo accennato e che ha avuto luogo in Inghilterra fra un giovane ufficiale e un famoso artista di circo equestre, precisamente quello che ogni sera s'introduceva una sciabola in gola, a proposito di una celebre e formesa cavallerizza, è più bizzaro di quello fra i due celebri scrittori francesi.

Il giovane ufficiale ignorava le qualità speciali dell'avversario. Giunti sul terreno, l'artista volle dar prova della sua bravura. Prese le spade e le ingoiò entrambe.

Lo scontro non ebbe altro seguito. L'ufficiale aveva ottenuto il suo scopo ... di mettere un palmo della propria lama nel corpo dell'avversario. E l'onore era salvo.

#### Un imputato scomparso in tribunale

Si ha da Roma 1:

leri al tribunale penale sul banco degli accusati, circondati da guardie e carabinieri, stavano sette imputati. Stava per annottare, quando incominció la

Il presidente, facendo l'appello, chiamando uno degli imputati, certo Palagi Giuseppe, non ebbe risposta alcuna. L'imputate, approfittando del semi-

buio della sala o della confusione, erasene fuggito inosservato (!)

Invano fu ricercato. La causa dovette essere rimandata.

## Il processo contro Moscardi

Ieri alle Assise di Roma prosegui il processo in confronto del Moscardi accusato dell'omicidio della guardia Raco, nei fatti del 1º maggio.

Come vi telegrafaı ieri, oggi segui l'interrogatorio dell'accusato.

Egli negò di aver ucciso la guardia; disse che anzi venne ferito alla spalla, e crede che lo abbia ferito la guandia Ricci, che ora lo accusa per antichi tancori fra loro. A un certo punto gridò: il mio cuare non è macchiato di sangue l

Il presidente lo fece uscire dalla gabbia per dare alcuni schiarimenti ai giu-

Il Moscardi fatto rientrare, continuò rispondere all'interrogatorio; egli cadde in qualche contraddizione: mostrò la cicatrice ai giurati, sollevandosi a camicia.

Poi cominciò l'audizione dei testimoni, Fu assunto primo l'ispettore Marchionni, il quale disse che vide cadere la guardia Raco, ma non potè interrogare il Moscardi,

Quindi la guardia di questura Capizzi disse che vide il Moscardi ferire il Raco.

Moscardi lo interuppe gridando: — Egli ripete la lezione studiata! sono innocente

Capizzi esclamò: — lo dico la verità! Moscardi gli gridò: - Pensa quello the fail Tu mi rovini!

Capizzi: — Io ho la coscienza tran-

Dopo questa deposizione fu rinviato seguito del dibattimento.

#### Ecco un dramma della miseria Lo togliamo dall' Italia del Popolo

di Milano: Così essa si esprime:

Abbiamo narrato d'un bambino di un Inno abbandonato tre giorni or sono presso il Brefotrofio che va in Francesco Sforza. Si diceva che la Questura era sulle traccie della madre. Il poverino invece non l'ha più; ha solo il padre, e questi sentendosi trattar da maturato ha voluto romper l'incognito, dd è venuto da noi a narrarei il suo

E' un giovinotto piccolo, esile, biondo, sui 29 anni. Gli si leggono sul viso molti patimenti e dolori.

-- Mi chiamo Ananio Regorda -- ci disse — facevo il prestinaio alla Coo-Perativa dei proprietari di forno in via Gozzadini, 11; dal febbraio mi trovo in disoccupazione. Non ho madre, non ho Parenti, la moglie mi morì l'anno scorso dando alla luce il bambino di cui si Parla, il quale ha compiuto il suo primo anno il 4 agosto.

Lo posi a balia; per mantener lui e me ho venduto tutto, tutto; da tre mesi vado a dormire su pei fienili, il mio recapito è ora presso la Fontana, luori porta Garibaldi. Da due mesi non <sup>avevo</sup> da pagar la balia e questa mi siportò il bambino.

« Cosa dovevo farne? Lo portai meco per le cascine, divisi con lui il pane... che non avevo; ma era pietà trovargli un asilo. E lo cercei.

« Mi rivolsi due volte alla questura e il delegato Villa mi rinviò alla Congregazione di Carità. Ma qui e altrove mi si rimandò. L'unico appoggio l'ebbi ai « bambini lattanti »; ma dovevo alla sera ripigliarmi il fanciullo. - Che dovevo fare? La via crucis fu lunga e decisi finirla.

« Quel giorno portai il piccino al Brefotrofio ponendolo sotto l'atrio, posi a terra la sua fede di nascita e lo baciai. Il povermo pareva capisse e mi tendeva le braccia. Quando mi allontanai dalla porta si mise a strillare da disperato. Scappai in fretta. In quel momento giunse davanti al portone una carrozza da cui secse una signora.

" Ho fatto male? Ho fatto bene? -Piuttosto che fargli soffrire la mia vita randagia e affamata preferii questa soluzione.

\* La fede di nascita lasciata sul posto testifica dell' intenzione mia di prendere il figlio non appena avrò lavoro » L'anguscia di questo disgraziato s

d'aver ora possibilmente da far colla

polizia colla quale non ebbe maigimpicci; Lo rassicurammo per quel che potemmo. La conf-ssione dolorosa ch'egli venne a farci è la sua più grande attenuante. Vedeudolo allontanarsi cosi triste e patito abbiam pensato a quanti mai altri drammi intimi della miseria si svolgono ignorati s battezzati tutt'al

più colle frasi consuete alludenti a cattiveria o delinquenza, mentre con assai più giustizia dovrebbero venir rivolte all'organismo della beneficenza scettica, inefficace, indifferente fatta di platonismi teorici e di pratici egoismi.

Basti dire che, per unico conforto, fu detto al Regorda che i poveri non dovrebbero pensare a fabbricare figliuoli.

#### Segni dei tempi

A Thorn, in Prussia, due ufficiali russi furono arrestati come spis. Nelle loro case furono trovati disegni della fortezza di Thorn.

#### Una medichessa condotta

La signorina Anna Beyer da Praga, dottoressa in medicina, è stata nominata medico condotto a Dolnja Tuzia, in Bosnia.

## Le truffe d'un cavaliere d'industria

Si ha da Firenze, 1:

Proveniente dalla linea di Pisa, giungeva un forestiero di distinta apparenza e scendeva all'albergo della Pace. Egli mostrava ali albergatore Franceschini un mucchio di chèques sulla Banca Nazionale Italiana, facendosi prestare 200 lire. Ordinava quindi un lauto pranzo, e in landau facevasi condurre al negozio di orificeria Pratesi, ove acquistava coi suddetti chèques per 2700 lire e li portava seco coi resto, datogli sugli chèques, vale a dire 900 lire. Tentava poi un altro colpo per 12,000 lire presso l'orefice Marchesini, che, fiutato un inganno, non accettava di cambiare gli chèques. Allora il forestiero rimandò il landau all'albergo, quindi scomparve, lasciando all'albergo il baule che fu trovato pieno di cartaccia, e una coperta da viaggio del valore di 70 lire. Gli chèques surono riconosciuti falsi.

Dopo la scomparsa si ebbe notizia di altre frodi compiute: di una frode tentata presso gli orologiari Baglioni e Barbanti, che subodorarono il tiro. -I titoli falsificati sono in parte azioni del Banco fondiario di Francia, che non esiste più.

Il truffatore si ara qualificato per Conte Despons, francese: parlava difatti benissimo il francese, discretamente poi l'italiano e l'inglese.

Dimostra 35 anni; è alto, ha i baffi neri e le fedine alla polacca.

La Questura stabili inutilmente degli appostamenti a varie stazioni. Pare che lo scroccone lasciasse Firenze in brougham, prendendo la ferrovia a Signa, diretto a Livorno.

## Il suicidio di due negozianti berlinesi

Ha fatto grande sensazione a Berlino la notizia del suicidio degli orologiai Pearmann e Cohn nella Seydelstrasse n. 31. Essi si uccisero lunedi mattina nel loro negozio, a colpi di rivoltella. Essi adoperarono la stessa rivoltella di

grosso calibro. Erano persone stimatissime. Il loro negozio esisteva da ventidue auni.

Trattavano l'esportazione all'ingrosso degli orologi, e presso alcune fabbriche avevano un credito aperto fino a cento mila marchi.

Anni fa superarono felicemente un'altra crisi. Vivevano molto modestamente. si ignora se speculassero. Cohn ha lasciato un biglietto al procuratora della ditta, certo Ulbrich, in cui diceva:

« Non possiamo sopravvivere al fallimento, preferiamo morire anzichè essere esposti alla berlina come disonesti, in questi tempi agitati. Denunci subito il fallimento per accontentare i creditori. \*

Si dice che abbiano perso centomila lire in uno degli ultimi fallimenti, ma la cosa sembra inverosimile. Si crede dai più che la causa del fallimento sia la pessima situazione degli affari particolarmente negli articoli di lusso.

Il Cohn aveva quarant'anni, il Pearmann cinquanta circa.

# Telegrammi

Giudizio di un giornale tedesco sull'e-

sposizione finanziaria dell'on. Luzzatti Berlino, 2 - La National-Zeitung esaminando l'esposizione finanziaria fatta ieri alla Camera italiana dal ministro Luzzati dice che la sua dichiarazione che nessuna nuova spesa si proporrà al Parlamento senza un corrispondente aumento di entrate, caraterizza l'esposizione finanziaria.

Dice che le cifre positive esposte da Luzzatti sull'aumento dell'esportazione durante i primi dieci mesi del 1891 e suila diminuzione dell'importazione renderanno alla Camera favorevole la politica finanziaria del ministero di Rudini piucchè non potrebbero fare le vaghe promesse.

Conclude dicendo che è certo che questo ministero che fino dalla sua costatuzione impegnò le sue migliori forze merita la fiducia del parlamento.

#### Un piroscafo sommerso

Londra, 2. Un dispaccio da Hong-kong annuziache il piroscafo Della della Compagnia delle Messageries maritimes fu sommerso presso Hauman. I passeggieri a l'equipaggio sono salvi.

## MERCATO ODIERNO

LISTINO

dei prezzi fatti oggi fino alle 11 antim. FORAGGI e COMBUSTIBILI

| ⊇ (dell' | Alta {I q<br>Bassa {II | ual. | L.         | 4.90    | 5.—<br>3.70 | <b>a</b> ! | quint,      |
|----------|------------------------|------|------------|---------|-------------|------------|-------------|
| della    | Bassa 1                | >    | >          | 3.60    | 3.40        |            | <b>&gt;</b> |
| Paglia d | a {foraggi             | 0    | ъ .        | 3.—     |             |            | <b>&gt;</b> |
|          |                        | 1    | uor<br>2.2 | i dazio | _           | on (       | dazio       |
| Legna    | tegliate<br>in stanga  | 3    | 2.1        |         |             | _          |             |

| Carbone di legna | ▶ 7.— 6.85 —.— —.—             |
|------------------|--------------------------------|
|                  | UOVA                           |
| Uova             | L. 9. s 8.50 al cento          |
|                  | LEGUMI                         |
| Tegoline         | L. 0.— a 0.— al chil           |
| Patate           | > 0.09 a 0.10 >                |
| Faginoli         | > 0.25 a 0.40 >                |
| GI               | RANAGLIE                       |
| Gialloncino      | L. 13.75 13.60 All'ett.        |
| Segala nuova     | <b>▶</b> 13.50 —.— <b>&gt;</b> |
| Frumento         | ≥ 20 50 20.25 >                |
| Granoturco nuovo | ▶ 12.— 12.25 <b>&gt;</b>       |
| Giailone         | > 13.50 12.75 >                |
| Lupini           | <b>▶</b> 8.20 7.50 <b>▶</b>    |
| Sorgorosso       | <b>▶</b> 6.40 7.50 <b>▶</b>    |
| Maroni           | ■ 8.— a ll — al kil.           |
| D                | ALT BOTH                       |

POLLERIE Galline a peco vivo L. 1.10 a 1.00 al kilo > 0.75 a 1.00 ■ Ocha vive > 0.80 a 0.85 at kit. BURRO

L. 1.80 a 1.95 al kile Burro del piano Burro del monte = 2.10

## BOLLETTINO DI BORSA

Udine, 3 dicembre 1891 Rendita 3 die. 2 dic.

|   |                               |                | M 41708 |
|---|-------------------------------|----------------|---------|
|   | Italians 50/0 contanti        | 91 80<br>91.90 | 91.50   |
|   | Obbligazioni Asse Eccies. 5 % | 89             | 89,—    |
|   | Obbligazioni                  |                |         |
| i | Ferrovie Meridionali          | 300            | 299.    |
|   | > 30/0 Italiane               | 278            | 278-    |
|   | Fondiaria Banca Nazion, 4 %   | 476            | 477     |
|   | * * * 4 1/2                   |                | 487     |
|   | ▶ 50/0 Banco Napoli           | 470            | 470     |
|   | Farragia Uding-Pantable       | 145            | 445     |

Fond. Cassa Kisp. Milano 50/0 503 Azioni Banca Nazionale | 1245 Banca di Udine ex coupons 1/2 112 \* Popolare Friulana Cooperativa Udinese . 31 Cotonificio Udinese Società Parchetti, Tramvia di Udine . 95

Veneta lupr. e Cost, 40 Cotomficio Veneziano, 238 Cambi e Valute Francia || 103.90Germania 127.1/4 Londra 25.95 25.95Austria o Banconote 220.-220.-Napoleoni 20.53

Ultimi dispacei Chiusura Parigi: ld. Boulevards, ore 11 4/2 pom. 30 .-89.17

Tendenza ottima Eureca! Il nostro Consolidato ha passato il rubicone del 90 % l Se in Italia si ha comperato molto in Francia il Risparmio comincia ora ad applicare. Dopo i discorsi Radini Luzzatti i francesi s'accorgono che ancora la nostra Rendita è le più buon mercato e forse il titolo destinato a sanare le ioro molte perdite

QUARGNOLO OTTAVIO, gerente responsabile

Per ottenere la

BELLEZZA DELLE MANI,

per premunirsi contro la

SCREPOLATURA DELLA PELLE

e contro i

GELONI è indicatissimo l'uso continuato del

SAPOL

perchè è un sapone fortemente antisettico, il quale, anche per il concorso della glicerina naturale che contiene, rende la pelle morbida, vellutata e resistente alle alterazioni causate

dall'aria fredda. - E dotato di gradevolis-

simo e delicato profumo.

È ASSOLUTAMENTE

VERO che un biglietto del costo

di UNA lira vince sicuramente

L. 100,000 al 31 dicembre 1891.

Continua senza altra spesa a con-

correre alle estrazioni auccessive

Lire 100,000 il 30 Aprile 1892

200,000 il 31 Dicembre »

Coloro che vogliono persuader-

sene devono fare subito acquisto

Grande Lotteria di Palermo

depositaria dell'intero importo

da L. 200,000 - 100,000 - 10,000

5000 - ecc.

Lire 1,400,000

I biglietti si vendono dalla

Banca F.III CASARETO di Francesco

Via Carlo Felice, 10, GENOVA,

incaricata della emissione

e presso i principali Banchieri e

Programma gratis.

1891 — PALERMO — 1892

ESPOSIZIONE NAZIONALE

TRENI SPECIALI

Festeggiamenti - Corse - Torneo

GALLERIA DEL LAVORO IN AZIONE

Lo Sciroppo Pagliano

Rinfrescativo e Depurativo del Sangue

del Prof. ERNESTO PAGLIANO

presentato al Ministero dell' Interno del

Regno d'Italia Direzione Sanità, che ne

ha consentito la vendita. Brevettato per

si vende esclusivamente

in Napoli Calata S. Marco N. 4. (Casa

Badare alle falsificazioni

Esigere sulla Boccetta e sulla Scatola

N. B. La Casa Ernesto Pagliano in

~~~~~~

LA DITTA

Negoziante in articoli di vimini e gio-

cattoli sotto i portici di piazza S. Giacomo,

porta a conoscenza del pubblico che stante

l'occasione della prossima S. Lucia, Feste

di Natale e Capodanno, si provvide di

copiosissimo assortimento in giucattoli

di tutta novità ed eleganza non disgiunta

dal buon prezzo. In causa poi della ri-

strettezza del negozio dovette fare l'e-

sposizione di detti articoli in una sola

(stanza) sovrapposta al suo negozio e in-

VENDITA ACQUAVITE.

signor Gio. Batta Marioni, fuori porta

Grazzano, Udine, trovasi in vendita

acquavite fabbricata da lui stesso,

CROVATO EUGENIO

e prodotta con vinaccie e susine.

Ranscedo, 17 novembre 1891

Il sottoscritto avverte che presso il

vita il pubblico a volerla visitare.

FERRI

Deposito in Udine presso la Farmacia

marca depositata dal Governo stesso

Propria)

la marca depositata.

Firenze è soppressa.

Giacomo Comessatti.

PIETRO

Cambio Valute del Regno.

La Banca Nazionale Italiana è

100,000 il 31 Agosto

e può vincere altre

di biglietti della

delle 30750 vincite

per complessive

Si vende dai proprietari A. BERTELLI e C., Chimici-Farmacisti, Milano, Via Monforte, 6, ed in tutte le Farmacie, Drogherie, Profumerie, Chincaglierie, Negozi di Mode.

## Prime GRATIS Prime

le Téâtre complet de

## **PECORNELLE**

illustré avec 20 gravures dont douze en conleurs. Un spendide volume in-4°. Papier de luxe, 748 pages. Se vend en librairie 15 francs.

## GRATIS

## Molière, sa vie et ses ouvrages par LOUIS HOLAND

Un grand volume de 392 pages in-4°, avec

54 gravures magnifiques — En librairie

L'Administration du Journal politique quotidien

## L'ITALIE de Rome

offre gratis :

Le Teatre de Corneille à ses abonnés d'un au à partir du 1.er Janvier 1892. Le Molière à ses abonnés de six mois, à partir du 1.er Janvier 1892.

Les abonnés de 3 mois à partir du 1.er Janvier 1892 pourront avoir le volume " Molière " moyennant le supplément de 3 fr. en outre du prix de l'abonnement an Journal.

Le Journal L'ITALIE entrant le 1.er Janvier dans su 33.me année, est un des plus anciens journaux italiens et des plus connus et doit sa vitalité non seulement à sa politique, maintenue constamment au-dessus des quereller et des mesquinités de parti, mais aussi à l'abondance et au choix des matières qu'il traite.

Aucun autre journal n'a jamais offert à ses abonnés des primes d'une valeur réelle aussi forte, que celles qu'offre L' ITALIE.

Pour les abonnements s'adresser directement aux bureaux du Journal, 127, Place Montecitorio, Rome.

## Prix d'abonnement

Trois mois Six mois On au

Royaume d'Italie, Tunis, La Goulette, Suse, et Tripoli de Barbarie Fr. 10 19 36 Etats de l'Union postale > 14 26 BUREAUX DU JOURNAL

Rome -- Place Montecitorio, 127 - Rome

## Fiori freschi

Il sottoscritto avverte la sua numerosa clientela di Città e Provincia che durante la stagione invernale 1891-92; ha fatto contratti speciali con diversi primari Stabilimenti di fioricoltura di Firenze. Genova, Nizza, S. Remo, onde avere tutti i giorni dei scelti fiori freschi come : Rose, Gardenie, Mughetti, Gaggie, Orchidee, Giacintt, Narcisi, Camelie ecc. Assume pure qualsiasi lavoro in fiori

freachi asseccati ed artificiali, eseguendo le spedizioni in Provincia con tutta esattezza puntualità, e prezzi di tutta convenienza

CIORGIO MUZZOLINI florista Via Cavour N. 15 Udine

DENTI. Rivolgetevi, donnane giornale ad acquistara la "Polvere Vanzottin che costa Cent. 50 e L. 1 la scatola

## D'AFFITTARSI

in Via Grazzano al n. 110 un appartamento civile

Per trattative rivolgersi dalla sig.\* Luigia Girardini via della Posta N. 28.

Liot. alla

gera ando do le

'ta a , dei

abola dare



Letto Milano, a lamiera, costrutto solidamente, con contorno in ferro vuoto, cimasa alla testiera, gambe grosse tornite, con ruotelle. verniciato a fuoco, decorato finissimo mogano od oscuro a fiori paesaggi, o figure a scelta, montato solida-Diente con intere fonde. Solo fusto lire 30, con

elastico a 25 molle imbottito, coperto in tela russa lire 42.50 con materasso e guanciale crine vegetale, federati come l'elastico, tutto completo cioè lire 55.

Dimensioni: larghezza m. 0.90, lunghezza m. 1.95, altezza sponda alla testa m. 1,60, ai

piedi, 1,05 spessore contorno mm. 22. Imballaggio in gabbia di legno accuratissimo L. 2. Acquistandone due del medesimo disegno si forma un elegante e solido letto matrimoniale. Detto Letto Milano da una piazza e mezza, metri 1,25 di larghezza per metri 2 di lunghezza solo fusto L. 45, con elastico a 42 molle L. 65, con materasso e guanciale crine L. 80. Imballaggio come sopra L. 3.50. Spesa di trasporto a carico del comittente.

Lo stesso letto Milano con fondo a strisce in ferro per pagliericcio al prezzo di L. 37.50 se da una piazza; e L. 55 se da una piazza e mezza.

Si spedisce gratis a chiunque ne faccia richiesta il Catalogo generale dei letti in ferro, e degli articoli per uso domestico. — Le spedizioni si eseguiscono in giornata dietro invio di cap a rra del 30 per cento dell'importo dell'ordinazione a mezzo vaglia postale o lettera raccon mandata, e del restante pagabile al ricevere della merce, intestati alla Ditta Romeo Man-ni, Milano, Corso S. Celso, 9, Casa fondata nel 1874.

Qual'é il più bello? Il più istruttive? Il più e'egante? Il più economico? Il più necessario? Il più attraente

Album indispensabile a tutti per liro

soltanto? E ssonza eccezioni l'Album Universale

GIRO DEL MONDO

con 200 vedute in fototipia?principali città Europa, America, Africa, Asia, Australia, e ricca legatura tela oro. Comprate tutti questo interessantissimo Album indispensabile ornamento ogni

casa, unico con 200 vedute. Spedire cartolina vaglia L. 2.50 ad Unione edi-rice libraria italiana, Via Mon ta Milano, che dietro ingio biglietto visita manda gratis Catalogo : 000 volumi con premio L. 100 ai compratori.

## MIGLIORATE I VINI

coll' Etere Enantico, che serve anche mirabilmente a conservarli.

Dose per litri 250 lire 3.

Si vende all'Ufficio Annunzi del nostro giornale.

rarne il colore.

pezzo con istruzione.

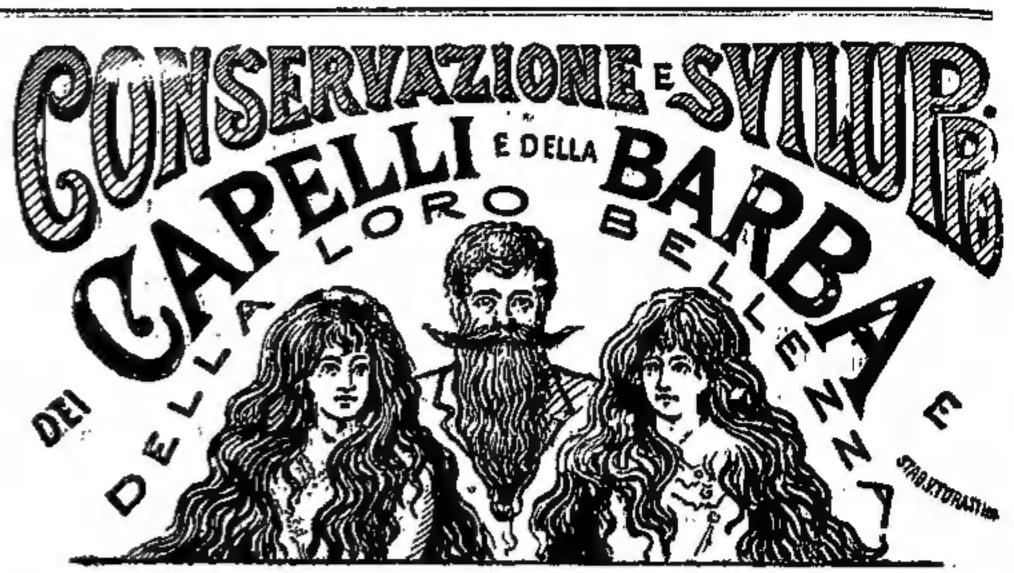

Una chioma folta e fiuente è degna corcua della bellezza.

La ibarba e i capelti aggiungeno all'uomo aspetto di bellezza, di forza e di gunno.

Udine

In tu

ed appr

sentato

ministr

modific

pandi o

gnante

crescer.

der Gu

clamate

di graz

costitu

una leg

la mate

sonale.

braio 1

litane,

bre . 18

del Re

unifica

ad unit

degl' in

e abbia

t'anni i

obbliga

Ginnasi

mentre

VIDCIS (

à mai .

general.

tativo.

introdu

delle al

chito, e

ragioni

dattica.

mento s

nasio, d

trodury

della co

poco o .

lingua

compren

vio della

cio del

di amor

dagli al

della gor

atessa, e

siffatta

 $\mathbf{Ben}$ 

estende

francese

Regno :

cui sieno

vorevoim

formi gli

ed insegr

Reguo, e

cresce al

Casati e

cioè tren

pena aun

fetto dell

giugno 1

masero in

Poichè

Così n

Nè si

Si me

Il ter

Lade

Tale

L'ACQUA CHININA . MIGONE » è dotata di fragranza deli ziosa, impedisce immediatamente la caduta dei capelli e della barba non solo ma ne agevola lo sviluppo, infondendo loro forza e morbidezza. Fa scomparire la forfora ed assicura alla giovinezza una lussureggiante capigliatura fino alla più tarda vecchiaia. Si vende in fiale (flacons) da L. 2 .- , 1.50, ed in bottiglia da un litro circa a L. 8,50.

Si vende: a Milano, da A. Migone e C.i, Via Torino, N. 12. - In Udina presso i signori: MASON ENRICO chincagliere - PETROZZI FRAT. parruechieri - FABRIS ANGELO farmacista - MINISINI FRANCESCO medicinali, - In Gemona presso il sig. LUIGI BILLIANI farmacista. - In Pontebba dal sig. CETTULI ARISTODEMO.

Alle spedizioni per pacco postale aggiungere cent. 75.

## TORD-TRIPE

Si vende a Lire UNA il pacco presso l'Ufficio del nostro Giornale

## AVVISO VANTAGGI!

La Premiata Fabbrica Nazionale

## di Mobili in Ferro e Legno

Ditta NICOLA D'AMORE - Milano

con Studio e Deposito Via Bocchetto Nº 2 e Vicolo Santa Maria Segreta N. 1 e 3 spedisce GRATIS il Catalogo Illustrato con facilitazioni e pagamenti a prezzi ridotti da non temere concorrenza. Merce gurantita.

1800 Letti alla Cappuccina con telai ferro e tabléan di Prussia eleganti, da Metri 2,00 per 0,88 con Elastici, Materassi e Cuscini L. 35 cadauno. Letti ed Elastici a molle 20 d'acciaio imbottiti e foderati in tela cotone L. . cad. Dae di essi, riuniti, formano un bellissimo Letto Matrimoniale, garantito.

Tower from the form the first that the Volete far denaro????

Denaro Denaro Denaro Denaro. Denaro Denaro Denaro Denaro

Denaro

Denaro

Voleie migliorare la vostra posizione? Comperate a sole Lire 2 il libro di Aldo Bini: Il vero Rothschild, e mode di far

Franco di Porto in tatte le Stazioni dell'Alta Italia.

## DENARO "Trattato pratico degli affari

Guida alla fortuna. Questo libro insegna a farsi una so tanza,

evitare perdite, fare buone speculazioni; dà consigli di Rothschild, Barnum, ed altri milionari per ruggiungere la ricchezza, ecc erc. Un solo consiglio del Modo di far demaro vale cento volte il suo prezzo; è un Vademeenm indipensabile per uomini d'affari commercianti, possidenti, professionisti, impiegati, e per chionque vuol far demaro. Spedire cartolina-vaglia L. due sd Unione editrice libraria ita-Hana, Via Moneta Milano, che dietro invio biglietto visita manda gratis Catalogo 5000 volumi con premio L. 100 ai compra-

Lane igieniche Herion - Stabilimento a, Vapore ,- Venezia

- Unione militare Roma, Milano, Torino, Spezia, Napoli -

LE LANE OTTIME

Perchè le lane HÉRION sono le migliori d' Europa?

Perchè sono fatte di pura e finissima lana di pecora.

Perchè si stringono pochissimo o nulla nella lavatura.

Perchè non hanno neppure il peccato ciarlatanesco delle

Perché la loro bontà n'è garantita dal nome che portano

Lane igieniche Herion - Stabilimento a Vapore - Venezia

· Vendita in Udine presso Enrico Mason e Rea Giuseppe -

tutte in fronte, quello di PAOLO MANTEGAZZA.

Perchè non si rompono mai e durano un'eternità.

Perche non sono tinte.



Milano: FELICE BISLERI Milano

che serve ad asciugare, rinfrescare e im-

bianchire la pelle, e che ha un odore

soavissimo, si trova vendibile presso l'Uf-

ficio anunzi del Giornale di Udine al

prezzo di cent. 30 per ogni elegante pac-

Alle massaie

raccomandiamo l'uso dell'utilissima spe-

cialità del "Sapone al fiele" per to-

giiere qualunque macchia dagli abiti. --

Ottimo anche per le più delicate stoffe

in seta che si possono lavare senza alte-

Le brave massaie recandosi all'Ufficio

Annunzi del Giornale di Udiue lo por

tranno acquistare per 60 centesimi al

Egregio Signor Bisieri - Milano.

Padova 9 febbraio 1891. Avendo somministrato in parecchie occasioni ai miei infermi il di Lei Liquore FERRO-CHINA posso assicurarla d'aver sempre conseguito vantaggiosi risultamenti.

Con tutto il rispetto suo devotissimo A. dolt. De-Giovanni

prof. di patologia all'Università di Padova Bevesi preferibilmente prima dei pasti e nell'ora del Wermouth,

Vendesi dai principali farmacisti, droghier e liquoristi.

## La polvere di riso soprafina BELLI I I O ELL

## istantaneo

per ORO, ARGENTO, PACFON, BRONZO, OTTONE ecc.

Si vende presso il «Giornale di Udine»

RINOMATE PASTIGLIE

# DOVED HANTIN

CONTRO LA TOSSE

Palermo 18 novembre 1890

Certifico io sottoscritto, che avendo avato occasione di espe-Frimentare le Pastiglie Dover antini specialità del 🖔 chimico farmacista CARLO TANTINI di Verona, le ho trovate utilissime contro le Tossi ribelli. Inoltre esse sonu eviden. temente vantaggiose per coloro che soffrono di raucedi o e la d trovansi affetti da Bronchite.

Le Pastiglie Tantini non hanno bisogno di racco. mandazioni, poichè sono ricercate per la loro speciale co binazione, contenendo ogni pastiglia perfettamente divisi 0.15 di Polyere del Doyer e 0.05 di Balsamo Tolutano.

> Dott. prof. GIUSEPPE BANDIERA Medico Municipale specialista per le malattie di petto. Centesimi 60 la scatola con istruzione.

Esigere le vere DOVER-TANTINI. Guardarsi dalle falsificazioni, imitazioni, sostituzioni.

Deposito generale in Verona, nella Farmacia Tantini alla Gabbia d'oro, Piazza Erbe 2, e nelle principali Farmacie del E Regno. - In UDINE presso il Farmacista Girolami.

COLLEGIO COMUNALE

## VITTORIO EMANUELE II

CASTELSÂNGIOVANNI

(Linea Ferroviaria Piacenza-Alessandria)

Scuole Elementari, Tecniche, Ginnasiali, Liceali, Corsi preparatori ai Col legi Militari e alla Scuola Militare di Modena. — Nelle vacanze, preparazione dei giovani agli esami di ammissione e di riparazione in tatti i corsi. — Clima saluberrimo — Pensione modica — Vitto sostanzioso ed abbondante — Educazione accurata.

Villa in brianza e per la cura climatica e bagni di mare alla riviera.

Speciale riduzione pei figli dei Segretari Comunali Per programma e schiarimenti rivolgersi al Sindaco ed al Direttore. Sac. D. Giov. Maria FERRERIO.

PER FARE I RICCI Una scatota con 4 ferri e l'istruzione lire 1. Si trovano in vendita presso l'Ufficio Anunzi del Giornale di Udi e.

Se'si vuole avere un eccellente ed eco nomico Vermonth semplice o chinato il quale può stare in confronto del preparati delle migliori fabbriche, usi la polvere in vendita presso l'aUtricio Annanzi, del Giornale di Udine.

una e venti centesimi.

CHI VUOLE

usi la Florine (Ristoratore americano) che ridona ai capelli bianchi o grigi il

che applicazioni per ottenere un effetto mirabile.

Si vende presso l'ufficio Annunzi del Giornale di Udine a L 3 la bottiglia,

Didition Mozecularing nortern

Lane Jäger.

Liquore ricostituente

tonico dei Frati Agostiniani di San Paolo in Venezia

Si vende presso l'Ufficio Annunzi del GIORNALE DI UDINE via Savorgnana n. 11, e alla farmacia Bosero

Udia , 1841 — Tipografia udisriga B, G. Dorotti

Vermouth a buon prezzo.

Una scatola per dose di otto litri lire

UNA BELLISSIMA CAPIGLIATURA

primitivo colore della gioventù.

E' di uso facilissimo, e bastano po-

Molti do

Cadevan sera. Nel vano le pa! specchi do rastagliate raso cremi

Ridevano fanciulla, c nine candid il lusso e rano schie giorno e ana odorav Gù nei (

Quei qua dal caldo d

quatero ban

avano in

collo sguard un flessuosa